# Chi è democratico in Italia?

Gli uomini di buona fede, quelli che hanno la patria nel cuore non già sulle labbra ad ostentazione di affetto infecondo e teatrale, s'addolorano leggendo la narrazione di conati improvvidi e pazzi che si ripetono qua e là in Europa in nome dei diritti dell'umanità. Però, siccome di tali conati accusasi la democrazia, noi vogliamo oggi investigare tra quale ordine di persone in Italia lo spirito democratico cogli errori suoi meni guasto maggiore di intelletti e di sentimenti.

Non pochi illustri per virtù e per genio vanta la patria nostra, cultori della Verità e della Bellezza, custodi ed ampliatori dell'eredità dei padri, e v'ha chi li dice complici delle utopie democratiche contemporanee. Oh maggiore insulto non potrebbesi fare al loro nome e alla loro fama! Un uomo di genio non si lascia illudere da due o tre parole scritte su di una bandiera, l'occhio di un nomo di genio trascorre rapido sul dramma del passato e discende nei più segreti ripostigli del cuore dei contemporanei, l'uomo di genio anatomizza le passioni e ne discerne i più minuti elementi buoni o viziosi, ma non unisce la sua voce alle voci del vulgo in furia o del vulgo impastojato che grida o mormora viva ovvero muoja sempre demente. L'uomo di genio in Italia dal culto delle arti del Bello arriva all'idee più trascendentali della scienza, ma, per onore della verità, diciamolo pure, le utopie filosofiche-politicheeconomiche, le stramberie che sarebbero sublimi se non fossero dannose e che aspirano invano a signoreggiare il mondo, non sono creazioni italiane, ma sono frutti amari di altro suolo, sono aberrazioni di intelligenze anche elevate ma in iscellerato connubio con cuori corrotti. Proclamiamolo e in modo che sia inteso da tutti: molti grandi italiani si ndoperarono colle loro fatiche intellettuali per migliorare la condizione sociale, per formulare teoremi di politica e di pubblica morale, e in seguito a que' teoremi le legislazioni d' Europa si modificarono secondo equità e civiltà, ma l'Italia non ha (e faccia Dio che non l'abbia mai!) il miserevole vanto di essere la culla di riformatori furibondi che per rimediare ad un male getterebbero la società in mali maggiori, di politici scettici che snervano la propria attività in pii desiderii e non hanno la lealtà di confessarli

impotenti. La caduta di qualche svegliata intelligenza nel labirinto delle utopie ultra-democratiche e irreligiose non avvenue che in conseguenza delle malvagie dottrine d'oltremonti, e tali cadute sono eccezioni, ma la maggioranza degli uomimi della scienza e dei sacerdoti dell'arte in Italia non sono complici di tali aberrazioni. La filosofia della scuola italiana non è beffarda apostosia del cattolicismo, ma associa la fede, la speranza, e la carità nel determinare i diritti e i doveri umani, nello stabilire, i rapporti tra l'uomo, la società e Dio. L'arte non è in Italia irreligiosa e immorale, ma adempie al suo mandato di educare alla Verità col magistero della Bellezza. La scienza e l'arte tra noi non si fanno dunque corrompitrici di intelletti e di sentimenti, ma vengono ausiliarie all'uomo perchè comprenda il suo fine, perchè trovi conforti nei dolori della vita, perchè obbedisca alla leggo del progresso della sua specie. Quindi ogni trovato della scienza, oltre d'essere una conquista intellettuale, viene tosto applicato al pubblico bene, quindi nei libri, sulle tele, sui marmi si offrono alle moltitudini esempi di virtù sociali e domestiche. Questa cooperazione degli scienziati e degli artisti all' educazione generale è il tributo onesto che rendono allo spirito democratico dell'epoca presente, in cui la scienza e l'arte non sono più privilegiate ed aristocratiche, ma parlano volentieri al popolo ed aspirano a rendere il nome di lui, non vile o tremendo, bensì onorato ed amato. Ed appunto ad ottener ciò, non si fanno eglino adulatori delle passioni plebee, ne hauno fede di rendere un popolo felice lusingandolo coll'ipocrita promessa di sovranità, e quindi riflutano quella facile fâma che le moltitudini largiscono per solito a chi più le inganua. Questi nomini onesti, questi veri italiani, al popolo della loro patria e a tutti i popoli del mondo desiderano governi che vogliano e sappiano adempiere all'incarico di conservare la pubblica ed individuale sicurezza e di promuovere la pubblica prosperità, che nelle loro leggi rendano al più possibile pratico il principio della giuridica eguaglianza, che abbiano un freno per tutto le malvagie passioni ed acconsentano un ajuto ad ogni utile intendimento. Questo desiderio è di tutti gli onesti, che veggono negli eccessi democratici della nostra epoca una malattia morale della società, malattia che però in Italia per nostra buona ventura non si estese se non ad un numero ristretto di individui, ed anche questi poco pericolosi.

In Italia difatti il popolo non è democratico nel senso politico della parola: ed il motivo sta nella storia delle nostre lotte antiche, dei trionfi momentanei di uno o dell' altro elemento sociale, e nel temperamento posteriore di questi elementi in modo che le classi infime non fossero mai talmente depresse da provocare violenti reazioni, come pure nelle condizioni morali ed economiche assai diverse tra noi di quello che sieno in Francia ed altrove. Abbiamo detto che la parte intelligente della Nazione non esercita in Italia il vituperevole apostolato dell'errore, e possiamo ora soggiungere che le classi infime delle nostre città o delle campagne non imparano a leggere e a scrivere per bestemmiare Dio con frasi filosofiche letterarie, per educarsi a dispregiare il principio dell' autorità, per abbandonarsi al materialismo pratico avendo sulle labbra il sorriso dello scetticismo, per attentare alla proprietà, per contrastare sul diritto al lavoro rinnegando nel tempo stesso il dovere del lavoro. Nelle nostre città la grande industria non agglomera una popolazione povera, viziosa, malcontenta, e la coltura dei campi è presso noi un patto libero tra il proprietario ed il coltivatore: quindi minori i motivi che una classe potrebbe addurre a pretesto della guerra contro le altre classi sociali. Il nostro popolo non è rozzo a tale da non sentire il bisogno di umanità o di giustizia, ma non è poi tormentato da passioni politiche, dal desiderio di felicità politica, dall'ambizione politica. E lo abbiano sempre a memoria quelli che dicevano e dicono di operare pel bene del popolo! Lo abbiano sempre a memoria gli ammalati di democrazia, la cui influenza sociale or vogliamo rettamente apprezzare!

Non appartengono questi (meno qualche rara eccezione) alla classe intelligente e dolla, nè alla classe troppo ristretta di nomini integerrimi e virtuosi, ma neppure sono gente affatto vuigare, poichè nella loro testa e nel loro cuore c'è il caos del bene e del male, della virtù e del vizio, c'è una battaglia senza posa tra le estreme passioni buone e malvagie. Non hanno educato l'intelletto per comprendere l'umanità nella sua storia, per studiare la società ne' suoi bisogni reali e ne' mezzi ch'essa possede per provvedervi, ma pur sentono i bisogni e i dolori sociali, e senza esame della ricetta porta ad essi dagli oltramontani addottarono il farmaco democrazia. Questi democratici sono uomini di sentimento più che di ragione, sono uomini di buona fede, e la guarigione è facile. Offerite ad essi un quadro della democrazia in azione, nudate alla loro intelligenza i soffismi de' Comunisti e de' Socialisti con esempj pratici, parlate al loro cuore di cittadini e di cristiani, ed eglino, serbando nel petto l'amore per l'umanità quale impulso ad opere generose, usciranno dalla schiera de' malvagj e degli ambiziosi per cui la parola democrazia è maschera di abbiette passioni, di colpe orrende contro la società. Questa schiera

in Italia non è molto numerosa, e ciò avuto riguardo al nostro ordinamento economico e alle antecedenze storiche, ma è imbevuta de' medesimi principj della democrazia francese, bestemmia Dio, disprezza i vincoli di famiglia e non trova limite alla sua opera di distruzione volendo innovare l'uomo e le umane società dalle loro fondamenta. Alcuni di tale schiera sono vittime di errori intellettuali uniti a pravità di cuore, ma i più non si sono mai nemmeno curati di sragionare in proposito, e per questi tali la democrazia è un pretesto di guadagnare riputazione, oro e potere, nè sono gente scrupolosa per badare ad altro. Quindi ammulati incurabili, perchè della loro malattia fanno una speculazione, e luttavia non si danno molto pensiero di affaticare per il trionfo della loro bandiera: gente vile e poltrona, la quale

> Se il fuoco tace, torpida s'avvalla Al fondo e i giorni in vanità consuma, Se ribollino i tempi, eccola a galla Sordida schiuma!

Ma un'altra specie di democratici abbiamo in Italia, democratici innocui e per i Governi e per i popoli, caricature eleganti del figurino politico, cervellini leggieri, che ciarlano di libertà, d'eguaglianza e di democrazia colla medesima spensieratezza con cui disputano alle volte sulla taglia di un paletot e sugli occhi azzurri o neri di una prima donna assoluta. Questi martiri della... Moda hanno adoltato da qualche anno in qua un fare democratico, un linguaggio democratico, una maschera democratica, per cui sperano di essere amati ed accarezzati e tenuti per uomini intelligenti e progressisti. Miserevoli imposture! Anche il vulgo li addita con nome di scherno, anche il vulgo non ignora che questi tali hanno fatto della politica una vanità di più, e che sono inetti a forti pensieri e ad affetti generosi.

Conclusione: la malattia democratica, quale noi l'abbiamo indicata, non menerà guasto in Italia, perchè i Governi con ottime leggi e con savii provvedimenti sapranno indebolirne i principii e dimostrarli praticamente erronei e funesti. E difatti quando una società gode sicurezza e benessere nelle sue condizioni normali, per mutarle oh! non metterà tutto a pericolo, ne trascurerà un bene reale e certo per seguire il fantasma dell' utopia.

#### DEI CLIMI E DELL' INFLUENZA CHE ESERCITANO I TERRENI BOSCHIVI E NON BOSCHIVI

De lungo tempo si è preoccupati dalla influenza esercitata su' climi dalla disboscazione, dal dissodamento e dalla coltura dei terreni. Taluni ne hanno esagerato gli effetti, altri gli hanno negati affatto; e tuttavolta esistono un gran numero di osservazioni registrate nei racconti dei viaggiatori, nelle raccolte meteorologiche e nei rapporti officiali indirizzate al governo, alla fine del Consolato, i quali non lasciano a dubitare, che il dishoscamento diminuisce in generale la quantità di aque pure che scorrono in una contrada, rendendone il clima più secco, ed è causa del denudamento delle montagne e della formazione dei torrenti e del crescere estraordinario delle aque, ed infine toglie un rifugio contro l'azione dei venti, entro a certi limiti, di talune parti del territorio. Precisiamo i fatti, e vediamo dapprima quali sono state le cause generali del disboscamento, e gli effetti che ne sono seguili.

Dal Gange all' Eufrate, sovra una estensione di più che mille leghe di lunghezza e più centinaia di leghe in larghezza, 3,000 anni di guerre hanno esterminato quelle contrade. Ninive e Babilonia cotanto famose per civiltà e per opulenza, Palmira e Balbec per magnificenza, non offrono ora al guardo del viaggiatore se non ruine che sole parlano della loro passata grandezza in mezzo ai deserti, ove non incontransi che le tracce di ricche coltivazioni quivi esistite altra volta.

Ciro, Alessandro e i lor successori devastarono gran parte dell'Asia. I Romani, in seguito, indi i Saraceni, ed i Turchi finalmente completa-

rono la ruina di quelle amene contrade.

La Palestina offre di simili contrasti : e, difatti, che è mai divenuta la tanto bella contrada di Canaan descritta nelle sacre pagine della Bibbia siccome il paese più fertile dell'universo? Tutte coteste femose contrade, rinomate per la dolcezza del clima, prive delle loro foreste, mancano d'aqua e di vegetazione, e più non offrono ul viaggiatore che silenzio dappertutto e squallore e morte.

In Africa, dalla costa dell' Oceano Atlantico sino alle ruine di Cartagine, e da queste sino alle ardenti sabbie della Lihia, le foreste che vivificavano una volta queste contrade sovra un'estensione in lunghezza di quasi 1,000 leghe, distano al di d'oggi per lo meno 40 leghe dalle rive del mare.

L'Egitto è disboscato: Menfi e Tebe non sono più che ruine in mezzo a deserti di sabbia.

In Grecia ed in Persia le città più sierenti , caddero e disparvero quando le terre circostanti

vennero spogliate delle foreste.

Da tutto quanto veniamo osservando è facile il dedurre, che il segno più certo del passaggio dei grandi conquistatori e di una civiltà innoltrata, ovvero di commozioni politiche profonde, è il dishoscamento di quelle contrade coverte altra volta di hoschi. In Inghilterra, per esempio, per varie cagioni non trovansi hoschi, eccettuati alcuni parchi. Le foreste dell'Italia erano già scomparse sotto la 'dominazione romana, e l'invasione dei barbari ne compi la distruzione; senza il carbon fossile egli è probabile che quelle di Francia sarebbero ancora più diminuite. Le foreste al contrario si conservano nei paesi poveri, mancanti d'industria e di vie di comunicazione coi loro vicini.

Veniamo ora si fatti particolari. De Saussure. nel suo viaggio nelle Alpi accagiona la diminuzione delle agne nei laghi della Svizzera al dissodamento dei terreni, e particolarmente a quei circostanti a' laghi d'Yverdun, di Murat, di Noufchâtel, di Prientz. Il signor Choiseul-Goussier non ha potuto rinvenire nella Troade il siume Scamandro, che al tempo di Plinio era navigabile; il suo letto è al giorno di oggi disseccato affatto; ed è ben vero che i cedri, che coprivano il monto Ida d'onde avea la sorgente, più non esistono.

Il signor Desbassyns de Richemont ha dimostrato, che esisteva nell'isola dell'Ascensione una bellissima sorgente al piè d'una montagna, e che, inariditasi per lo dishocamento del terreno sovrastante, riapparve allorquando il monte venne

rimboscato.

Il signor Boussingault nel suo soggiorno nella Bolivia ebbe la occasione di fare multiplici osservazioni di questo genere, degne di attenzione e di interesse.

La vallata di Aragna, provincia di Venezuela, è circondata da ogni parte da montagne e da colline, per modo che le fiumane scorrono a riunirsi, formando il lago di Tacarigna o di Valenciana, che all'epoca nella quale lo vide il signor Humboldt, cioè al cominciamento di questo secolo, risentiva da più di 30 anni un disseccamento graduale di cui ignoravasi la cagione.

Nel 1822 il signor Boussingault appreso dagli abitanti vicini che le aque di questo lago aveano provato un accrescimento rimarchevole, e molte terre altra volta coltivate già trovavansi coperte dalle aque, ma che sopra tutto quella valle era stata il teatro delle lotte sanguinose nella guerra della indipendenza, e la popolazione eravi stata decimata, e le terre poste a sacco no più coltivate, e le foreste che sotto i tropici crescono con rapidità prodigiosa, aveano occupato una gran parte di paese. Da tutto ciò si vede quanta influenza eserciti il disboscamento sulla quantità di aqua che scorre o che stagna in un paese, poichè alcuni laghi, perdute le loro aque per effetto del dishoscamento, le hanno riavute al riapparire delle vicine foreste.

Tra le cause, che concorrono alla formazione dei torrenti nelle montagne, in primo luogo è mestieri notare il disboscamento: le osservazioni del signor Surel sulle Alpi non lascian dubbio di sorta sul proposito, ed esse ne adducono alle conclusioni seguenti:

Le terre traversate dai torrenti, di origine recente, sono estremamente denudate; talune altre dishoscate sono prontamente sopraflatte dai torrenti di nuova formazione; di conseguente, là ove si atterrano le foreste, nascono una moltitudine di fiumane; e ciò è un fatto generale nelle Alpi.

Allorquando sulle scoscese, coverte dal de-

trito delle rocche, che fan corona alle cime dei monti, la vegetazione viene a svilupparsi vigoro-samente, le radici si abbarbicano con forza sul detrito formando una rete inestricabile; nè si tarda molto a veder sorgere foreste spessissime di abeti e di larici che coprono i fianchi delle montagne. Ma talvolta praticansi dei tagli inconsiderati sulle pendici; ed allora le aque corrono in quella direzione strascinando seco la terra vegetale, e pria formasi un solco che, allargandosì più tardi, va col tempo a formare un torrente; e colà ove il bosco non è abbattuto, ciò non ha luogo.

Ben si vede pertanto che la presenza di una foresta sovra un suolo inclinato si oppone alla formazione de' torrenti, mentre il disboscamento abbandona il suolo all'azione delle aque.

La influenza che le foreste esercitano come riparo a' venti, e l'azione che hanno sulla temperatura, è stata analizzata da Jefferson in un'opera che ha pubblicato, ove fa cenno delle osservazioni da lui fatte nella Virginia, se pure l'autore non ha esagerato gli effetti di questa influenza.

- Le brezze dell'est e del sud-est sembrava penetrassero più innanzì nel paese, ecc.: a misura che le terre verran dissodate è probabile che si stenderanno più lungi nell'ovest.

Ei sembra sia avvenuto un sensibile cangiamento nei nostri climi; il caldo siccome ancora il fredde è meno intenso che altra volta in rapporto ancora alle persone, che non sono peranoo molto invecchiate, ecc. —

La questione era a tal segno, quando venne in pensiero del signor Becquerel di riunire tutte le osservazioni sparse qua e la, relative all'infinenza del disboscamento, del dissodamento e della cultura sui climi, e di comprenderle in un trattato di climatologia elementare, onde in esso possano rinvenirsi tutte le nozioni di meteorologia necessarie per discuterne il valore. In quest'opera, che l'autore ha presentato all'Accademia delle scienze, si fa a mostrare con un quadro storico lo stato delle foreste sulla superficie del globo sin dei tempi più remoli, le vicissitudini, che han provato per effetto delle guerre, del progresso della civiltà, e per ben altre cagioni ancora: egli insiste sul loro stato attuale, e per ciascuno degli stati di Europa dà le piante statistiche delle superficie boschive e disbocate: l'autore ha dimostrato che la Francia avendo una superficie di 49,848,393 ettari, possiede ancora, malgrade i moltiplici dissodamenti che hanno avuto luogo sin dalla conquista di Giulio Cesare, 8,804,550 ellari di foreste, cioè a dire poco più di un sedici per cento della superficio del territorio: che la Svezia è la regione più boschiva dell'Europa (80 per cento): la Russia e l'Assia elettorale vengono di seguito, mentre che la Danimarca, la Spagna e l'Inghilterra sono i paesi più disboscati. La Francia adunque trovasi nella via di mezzo.

(continua)

#### RIVISTA DEI GIORNALI

Cenno sopra una malattia che va distruggendo i volatili, massime di cortile.

Le galline, i polli d'india, le anitre e le oche di tempo in tempo vengono assaliti da funestissima malattia. Essa colpisce alcune volte una sola specie, ma più sovente parecchie ed anche tutte insieme, non esclusi gli uccelli che si ritrovano in gabbia.

Si manifesta con un mal essere generale della bestiuola, diminuzione di appetito, indi cessazione di esso; ali pendenti, penne rabuffate, barcollamento, e indi a poco cessano di vivere.

Quanto all'autopsia, il cadavere talora presenta certi tumoretti di forma varia sulle orecchie, sulle palpebre, alla radice del becco ed anche in bocca, per cui alcuni considerano la malattia come vajolosa, o carboncolare. Alle volte poi si rinviene il fegato più o meno ingrossato, di color atro, con cistifelea ampia e zeppa d'umor biliare; il perchè vorrebbesi pure appellarla epato-gangrenosa. Avviene pure assai di spesso di non incontrare veruna lesione.

Riesce per tanto malagevole il determinare con fondamento la vera indole della malattia, e se propriamente sia unica oppure più d'una. E per questo, ed anche perchè lascia, come s'è notato di sopra, pochissimo tempo, non si può tentare con buon effetto la cura, e vuolsi piuttosto dar mano alla profilasi. Questa consiste nell'amministrare tre grani di gomma gotta alle galline, quattro ni capponi ed alle anitre, fra i cinque ed i sei ai polli d'India, e fra gli otto ed i nove alle oche, per ogni capo, e per tre giorni di seguito, metà la mattina, e metà la sera, nella farina di grano turco (mais) impastata con poca crusca. Se i capi di pollame da preservarsi sono molti, torna meglio dividerli in branchi di 8, 10, o al più 12 affine di poter operare con più esattezza.

Per gli uccelli piccoli ho trovato utili de' pezzetti di zuccaro stropicciati a corteccia (di cedro o di arancio) finche se ne veggono ben colorati, indi inzuppati alquanto dello succo dello stesso frutto, di cui si possono mettere eziandio alcuni pezzi dello zuccaro, e alcune goccie del succo nell'aqua da darsi a bevanda.

Siccome la malattia mostrasi contagiosa, son necessari tanto pei pollami quanto per gli uccelletti, i debiti spurghi, nettando esattamente da ogni sozzura i pollai, le gabbie, gli attrezzi e le cose tutte che ebbero contatto o vicinanza coi detti volatili, lavando poscia con ranno, e imbiancando con calce viva, o con aqua di cloruro di calce tutto ciò che n'è suscettibile, lasciando quindi il tutto ben asciugare all'azione dell'aria. Saranno pur anco giovevoli dei profumi con incenso, bacche di ginepro, benzuin, ecc., da praticarsi ai locali alcune ore prima di locarli.

# Chi è democratico in Italia?

Gli uomini di buona fede, quelli che hanno la patria nel cuore non già sulle labbra ad ostentazione di affetto infecondo e teatrale, s'addolorano leggendo la narrazione di conati improvvidi e pazzi che si ripetono qua e là in Europa in nome dei diritti dell'umanità. Però, siccome di tali conati accusasi la democrazia, noi vogliamo oggi investigare tra quale ordine di persone in Italia lo spirito democratico cogli errori suoi meni guasto maggiore di intelletti e di sentimenti.

Non pochi illustri per virtù e per genio vanta la patria nostra, cultori della Verità e della Bellezza, custodi ed ampliatori dell'eredità dei padri, e v'ha chi li dice complici delle utopie democratiche contemporanee. Oh maggiore insulto non potrebbesi fare al loro nome e alla loro fama! Un uomo di genio non si lascia illudere da due o tre parole scritte su di una bandiera, l'occhio di un nomo di genio trascorre rapido sul dramma del passato e discende nei più segreti ripostigli del cuore dei contemporanei, l'uomo di genio anatomizza le passioni e ne discerne i più minuti elementi buoni o viziosi, ma non unisce la sua voce alle voci del vulgo in furia o del vulgo impastojato che grida o mormora viva ovvero muoja sempre demente. L'uomo di genio in Italia dal culto delle arti del Bello arriva all'idee più trascendentali della scienza, ma, per onore della verità, diciamolo pure, le utopie filosofiche-politicheeconomiche, le stramberie che sarebbero sublimi se non fossero dannose e che aspirano invano a signoreggiare il mondo, non sono creazioni italiane, ma sono frutti amari di altro suolo, sono aberrazioni di intelligenze anche elevate ma in iscellerato connubio con cuori corrotti. Proclamiamolo e in modo che sia inteso da tutti: molti grandi italiani si ndoperarono colle loro fatiche intellettuali per migliorare la condizione sociale, per formulare teoremi di politica e di pubblica morale, e in seguito a que' teoremi le legislazioni d' Europa si modificarono secondo equità e civiltà, ma l'Italia non ha (e faccia Dio che non l'abbia mai!) il miserevole vanto di essere la culla di riformatori furibondi che per rimediare ad un male getterebbero la società in mali maggiori, di politici scettici che snervano la propria attività in pii desiderii e non hanno la lealtà di confessarli

impotenti. La caduta di qualche svegliata intelligenza nel labirinto delle utopie ultra-democratiche e irreligiose non avvenue che in conseguenza delle malvagie dottrine d'oltremonti, e tali cadute sono eccezioni, ma la maggioranza degli uomimi della scienza e dei sacerdoti dell'arte in Italia non sono complici di tali aberrazioni. La filosofia della scuola italiana non è beffarda apostosia del cattolicismo, ma associa la fede, la speranza, e la carità nel determinare i diritti e i doveri umani, nello stabilire, i rapporti tra l'uomo, la società e Dio. L'arte non è in Italia irreligiosa e immorale, ma adempie al suo mandato di educare alla Verità col magistero della Bellezza. La scienza e l'arte tra noi non si fanno dunque corrompitrici di intelletti e di sentimenti, ma vengono ausiliarie all'uomo perchè comprenda il suo fine, perchè trovi conforti nei dolori della vita, perchè obbedisca alla leggo del progresso della sua specie. Quindi ogni trovato della scienza, oltre d'essere una conquista intellettuale, viene tosto applicato al pubblico bene, quindi nei libri, sulle tele, sui marmi si offrono alle moltitudini esempi di virtù sociali e domestiche. Questa cooperazione degli scienziati e degli artisti all' educazione generale è il tributo onesto che rendono allo spirito democratico dell'epoca presente, in cui la scienza e l'arte non sono più privilegiate ed aristocratiche, ma parlano volentieri al popolo ed aspirano a rendere il nome di lui, non vile o tremendo, bensì onorato ed amato. Ed appunto ad ottener ciò, non si fanno eglino adulatori delle passioni plebee, ne hauno fede di rendere un popolo felice lusingandolo coll'ipocrita promessa di sovranità, e quindi riflutano quella facile fâma che le moltitudini largiscono per solito a chi più le inganua. Questi nomini onesti, questi veri italiani, al popolo della loro patria e a tutti i popoli del mondo desiderano governi che vogliano e sappiano adempiere all'incarico di conservare la pubblica ed individuale sicurezza e di promuovere la pubblica prosperità, che nelle loro leggi rendano al più possibile pratico il principio della giuridica eguaglianza, che abbiano un freno per tutto le malvagie passioni ed acconsentano un ajuto ad ogni utile intendimento. Questo desiderio è di tutti gli onesti, che veggono negli eccessi democratici della nostra epoca una malattia morale della società, malattia che però in Italia per nostra buona ventura non si estese se non ad un numero ristretto di individui, ed anche questi poco pericolosi.

anoddote, scene della vita di Provincia, ed altre inezie del giorno, nel quale però si racchiude una verità morale o psicologica. Procura di far loro buon viso, mio caro Asmodi, e cerca di ridurle a tuo modo, di assestarle in maniera che piacciano a' tuoi lettori.

Il tuo Mefistofele

P. S. Il mezzo di comunicazione del quale intendo valermi sarà sempre ed esclusivamente il telegrafo. E come no? quella è la maniera più spiccia e più sicura, e noi vogliamo pro-

gredire col secolo.

11 aprile – Jeri è stata festa da ballo nella sale Apollinea in borgo Poscolle. Asmodeo dopo aver aspellato per tutto il giorno, che Mesistofele mantenesse la sua promessa, vedendo volgere il sole al tramonto senza l'arrivo di alcun dispaccio, comincia a sospettare che Mesistofele sia uomo di parole piuttostoche di parola. Si risolve per altro di far lavorare il telegrafo chiedendo ragione di sì inatteso silenzio. Melistofele non risparmia alla sua volta la spesa della trasmissione del dispaccio e risponde, che quella è una festaccia a cui egli come diavolo si meraviglia che possano intervenire gli uomini. Dice altre belle cose in proposito, e conchindo col dire

Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. 12 aprile - Nella città di Udine il pettegolezzo diffondesi con una meravigliosa rapidità. Venne, non so dir come, a notizia pubblica, che Asmodeo corrisponde con Melistofele mercè del telegrafo, e tosto si cominció a sindacer come un povero diavolo, qual egli è, possa valersi d'un mezzo così costoso. A questi curiosi Asmodeo risponde coll'aperta dichiarazione: che la rendita del suo giornale - come lo provano i conti - è così vistosa, ch'egli può sottomettersi a queste spese e molt'altre ancora. Egli non vuole come la Sferza metter alla berlina gli Assosociati che non pagano e pubblicarne l'elenco; egli spicca dispacci a rotta di collo, e gli arretrati dei soci morosi basteranno per la fine dell'anno a coprire le spese di questa via di comunicazione,

13 aprile - In Borgo Viola un falegname e un indoratore concepirono il bel pensiero di apparecchiare casse mortuarie di ogni prezzo e dimensione, come mercanzia di sicuro esito e come una pratica ripetizione dell'estote parati. E ne avevano apparate cinquanta, e anche redatta una tariffa per esporta al pubblico, ma la buona gente del Borgo menò gran rumore, si disse che que' preparativi erano indizio di peste, di cholera... e quasi quasi que' due poveri artigiani venivano reputati enti malefici.

14 aprile – Oggi in sull'imbrunire s'incontrano due moscardini alla volta di una cantonata in

niazza S. Giacomo. L'uno tiene acceso in bocca un lungo cigarro di Virginia, e l'altro viene di tutta fretta perchè corre dietro alla sua .. fortuna. Nello scontro, il cigarro dell'uno scotta la punta del naso all'altro, e nasco fra di loro un serio alterco. Il primo proclama l'incolumità del suo naso, l'altro la libertà del suo cigarro, e dopo lungo e poco civile gridare si separano senza che sia risolto il punto della quistione. Asmodeo promette un premio à chi saprà con motivata sentenza decidere da quale parte stia la ragione, ed il premio consisterà în un bellissimo paletot alla Stiffelius per questo estate.

15 aprile - Mefistofele scrive ad Asmodeo per telegrafo e lo ragguaglia d'un'interessante quistione insorta a questi di nel teatro. Mancando le sedie o per lo meno le panche, che molto hene si potrebbero collocare sulla soalinata di dietro alla ringhiera, Tizio era là ritto ritto fra due sedili ed allungava il collo come un'oca, onde appagar, oltre-l'orecchio, la curiosità degli occhi. Viene Sempronio, un piccolo ometto con muso da mangincarta, e due mostacchi spelati, e si spinge fra Tizio e una damigella per dare a questa un lorguet. Tizio, che non è senza creanza, cede per un momento e per atto di gentilezza, ma Sempronio restà li e fa le viste di non volersene andare. Ai lagni di Tizio si risponde col ringraziarlo del posto ceduto, e dichiarando di nol voler muoversi a nessun patto, e il bellimbusto apre due fauci sdentate e colla voce chioccia risponde: Signore, voi siele un asiuo e non conoscete le leggi di teatro. In questi sacri recinti chi cede perde. - Si dice che Sempronio pubblicherà quanto prima il codice

del teatro ed un nuovo galateo.

16 aprile - Dispaccio telegrafico di Mefistofele al suo cugino Asmodeo. - Sono stato jeri nella Nuova-Zembla e verso un'ora di notte mi toccò di vedere una scena briccona al pari e burlosca di cui mi affretto a darti parte. Una vecchia avara, vedova di un tanghero ancor più avaro di lei, stava per dare un eterno addio a questo mondo ed al vistoso peculio di circa 200,000 lire. Un certo tale, che noi chiamaremo mestri Pieri, e che vagheggiava da gran tempo l'acquisto d'almeno una parte di quella vistosa eredità, seppe tanto dire e tanto fare, che poco prima del morire, e prima ancora di aver pensato ai conforti religiosi indusse la vecchia a fare testamento. Eccoci adunque in uno stanzone affumicato, cel lette appostato all'uscio, onde da quello si possa guardare la cucina ed impedire che alcuno porti via della legna o del sale o della farina. Due testimonî a ciò pregati siedono sopra due seggioloni ancora più vecchi della loro pudrona, e mestri Pieri, fatti

con siore Sese i necessari preliminari, fra il deliquio ed il sonno temporale precursore del sonno eterno le estorce una legale dichiarazione; prende, dopo di questo, il tagliere della polenta, vi stende sopra lo scartafaccio, e lo presenta per la firma alla moribonda nelle cui dita stecchite ha conficcata una penna. La morente conduce a stento la mano, ma il caritatevole erede l'ajuta in quest'ultimo atto, ed ella frattanto esclama: bravo Pieri! dai Pieri! va ben Pieri! I testimoni a tutta questa scena avevano col muovere del capo accennato di si, ma finito il tutto si alzarono come in sussulto, ed ora vergognati confessano di non superne nulla, e di avere durante l'atto della commedia fatto un sonetto colla dedica all'onestà ed alla buona fede del secolo XIX.

### Vocabolario del Diavoletto cugino di Asmodeo

Amore, Era altre volte la più pura e sacra delle affezioni umane, e veniva nobilmente compreso, rispettato fino allo scrupolo più esagurato, consacrato perfino col sacrifizio della vita. Ora, tranne poche eccezioni, è divenuto generalmente, o una semplice passione, o un colpevole trastullo, o un insulso possatempo ; lo si sprezza e si deride, e "s' eguaglia spesso l' amore degli uomini all'istinto delle bestie.

Angelo. Vedi donna.

Asino. Vi sono due qualità d'asini, cioè quadrupedi con orecchie lunghe, e bipedi con orecchie corte; quest' ultimi superano di molto il numero dei primi, i quali per lo più abitano in qualche' villaggio; gli altri hanno spessissimo la loro dimora anche in città.

Ah! ah! ah! Era un' esclamazione d'ilarità che prorompeva dopo uno scherzo, od un lepido racconto. - Ah! ah! ah! è l'espressione abitudinale quando non si sa cosa dire.

Balordo. In illo tempore era balordo ogni vero balordo, presentemente è per lo più balordo chi non è birbo, chi non ha ricchezze e protezioni a vanture, e chi è disgraziato nei propri affari senza propria colpa.

Bellezza. Vedi donna.

Bisogno. Bisognosi sono tutti gli uomini e tutte le donne in questo mondo, perché tutti indistintamente hanno bisogno più o meno d'una cosa,

Balla. Forma nella quale per lo più si spediscono le merci, e che prendono anche gli nomini quando sono spediti dal vino.

Birra. Miscuglio d'aqua, colla-caravella e suco di liguirizia.

Caro. Una volta solo l'amante così diceva all'amato. In oggi invece è divenuta questa una parola generica ed è in grandissima voga, perchè tutto è caro.
Civettegia. Vedi donna.

Costumi. Serbava ogni nazione gelosamente i suoi costumi una volta; non v' ha oggigiorno che un costume universale: la scimiotteria francese.

Complimento. È fare e dire il contrario di quanto si pensa. Donna. Vedi Angelo.

Debitore. Nomavansi nei bei tempi in cui Berta filava, debitori tutti quelli che incontravano un debito o materialmente di denaro o cosc, o di sentimento per benefici e favori. Sono realmente debitori al presente i creditori, perchè oltre all'aver sempre torto ed essere in continue brighe, mentre i debitori se la ridono in santa pace, vanno spesse volte esposti ad accuse di offese personali fatte chiedendo la restituzione del proprio, e di sovente sono condannati ad un risarcimento,

Diarolo. Vedl donna.

Esempio. Davansi ab antico, con vanto ed elogio, esempi di virtù e di buon costume soltanto, adesso poi si fa lo stesso con quelli di vizio e mal costume.

Falsità. Vedi gatto.

Fallimento. Di sovente mezzo di conservare per sè le proprie ed altrui facoltà.

Fame. La soffrivano un di i mulfattori recidivi, e gli abitatori d'inospiti lande; fame hanno orgidì quasi tutti i poeti, i comivi ed i saltimbanchi, molti uomini di ingegno, molti scienzisti senza scienza e con scienza, e mollissimi mendicanti (ma non tutti) per propria od altrui cagione.

Fedeltà. Vedi donna.

Fama. La godevano una volta gli uomini celebri ed oggigiorno invece ne può contar i fasti ogni smocolatore di teatro, ed ogni fabbricatore di pattina.

Gatto. Vedi donna,

Gioventà. L'età di 15 anni riguardo gli uomini, e di 65 riguardo le donne.

Gusto. Possedeva buon gusto colui cui gradiva il vero bello : possiede buon gusto nel nostro secolo chi è più zotico e lanatico dietro le più pezze mode e stramberie.

Hôtel. Si distingue dalla trivial bettola, perché in quest'ultima a minor prezzo si mangia meglio, e si beve miglior vino.

Hem! hem! hem! Altra esclamazione ancora che spontanea usciva dal petto di chi era tormentato dalla tosse. - Hem! hem! hem! tosse mentita, usata oggidi dai zerbinotti per far rivolgere le loro belle, in istrada, in teatro, in chiesa, o chiamarle dalla finestra; in fine mezzo utile ad avvertire un ciarlone ch'ei riesce importano.

Idolo, Idolo, chiamansi le divinità fittizie degli idolatri, e poi le caste helle dei cavalieri erranti; idolo in oggi è ogni sarforella che abbia sorriso anche una sol volta ad uno scri-

vauello.

In, ovvero Ih! oh!, idolo dell'egoista, e raglio dell'asino. Kellnerinn. La dea delle Birrarie, e spesso causa di discordie tra buoni amici nonchè di sovente origine di partiti Mariettisti e Peppinisti.

Lealta. Mauteneva lealtà ogni gentiluomo; adesso quasi

più non si rinviene che nel vocabolario.

Lode. Attribuivasi al merito e con iscrupolosa equità; alla nostra età la lode si profonde a prezzo di tarilla.

Maldicenza. Difetto un di aborrito e schivato; ora qualità necesseria a comparire in società ed essere encomiata.

Meseria. Malanno che indica mancanza delle cose più indispensabili a sostenere la vita; ora sentesi citare la miseria commerciale, letteraria, artística, di notizie, di varietà, di passafempo ecc.

Misura. Limite al quale non giunge mai il viuo o la birra

che vi presenta l'ostiere.

Modestia. Serbavano modestia tutte le donne, e più delle altre le giovani; ora serbano modestia le vecchie e le morte.

Nasi. Non vedevansi presso gli autichi (ad eccezione di Ovidio) i nasi lunghi che riscontrausi nei moderai.

Oh! oh! oh! Altra esclamazione, un tempo usata ad indicare sorpresa per qualche strano proposito. - Ohl ohl ohl, è risposta destinata in quest'età felice a chi lamenta le proprie disgrazie, a chi chiede un sollievo, a chi cerca un impiego, al mercante che domanda un prezzo non troppo giusto della

Opera, Parto felice ed utile dell'ingegno; spettacolo in musica introdollo prima in Italia nel secolo XV, ed in essa poi perfezionato alla sublimità; vocabolo ora usato anche ad indicare qualche gauzzabuglio di suoni discordanti simili all'u-Inlato dei cani. Opera è il divin libro dell' Allighieri del pari che la raccolta dei rubati epitalami e madrigali del poetastro da salumiere.

Pazzo. È pazzo colui che non è della nostra opinione.

Perorazione. Si perora nel foro e nei municipi; si perora nei caffè e nelle osterie.

Piccolo. Dicevasi così, a chi non era grande; piccolo è oggidi chi non sa innalzarsi.

Prestito. Atto del cedero che fa nicuno una cosa col dubbio di non più riaverta.

Puntualità. Si osservava, ora più non si osserva.

Quintessenza. Estraevasi una volta soltanto dalle essenze; ora anche dai birbenti, poichè sentiamo nominare continuamente; Quintessenza di birbante, come articolo di gran emercio.

Redare. Non si conosceva fino ai tempi moderni questa parola. Serve ora ad indicare la compilazione e l'affastellamento di giornali e pubblicazioni periodiche più o meno iudigesta.

Riposo. Intendevasi per riposo lo stato tranquillo del corpo o dell'anima : s'intende ora per riposo dugli impresari teatrali l'atto di sospendere per lo più volontariamente e qualche volta involontarismente le recite.

Schiaffo. La migliore risposta a certi . . .

Sole. Il sole ammiravasi in cielo soltanto; ora anche ne' palchetti de' tentri e dietro la scena.

Sublimità. Era sublime una cosa inarrivabile dalla generalità; ora è sublime ogni cuoco o cuoca che conosca il me-Blicre suo.

Tabacchiera. Vedi naso.

Temere. Temevasi la menzogna; temesi ora la verità.

Tombola. Giuoco dilettevole delle nostre amabili e leggiadre signore e signorine, nonché salto e caduta colle gambe

Urlare. Urlavano gli animali soltanto; urlano ora certi molcontenti, certi proprietari indiscreti, certi cantanti stuonatori, e certi spettatori.

Velocità. Ero veloce il cavallo, la diligenza, poi il vapore; ora la via ferrata ed il telegrafo; ed in seguito?...

Verità. Bugia accompagnata da uno sternuto.

Vino. Bevonda inventata malissimo a proposito del buon patriarca Noė; usata sobriamente, alta a confortere lo stemaco e rinforzare il corpo; oro da molti osti convertita in malsana mescolanza di sedimento vinoso, venefico, ed acqua.

Zefiro. E il contrario di bora.

Zitta. È il sinonimo di morte, perchè, come con questa finisce la vita, con lo zitta finisce l'alfabeto.

ELENCO delle elargizioni delle povere ricovrate nella Pia Casa delle Convertite in Udine per l'erezione del Tempio in commemorazione del salvamento di S. M. I. R. Ap.

| NOME E COGNOME                                   | Elargi-<br>zioni in<br>Lire   C        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Monsignor Gio. Bett. Pisolini Direttore onorario | 12                                     |
| Linda P. Felice Confessore                       | 3 -                                    |
| Pagavini Gio. Batt. Amministratore               | 3                                      |
| Tonulti Alessandro Diurnista                     | 1                                      |
| Del Zan Gio. Batt. Nonzolo e Portiere            | - 75                                   |
| Zanoglio Gio. Batt. Ortolano                     | 25                                     |
| Comuzzi Rosa Serva                               | 19                                     |
| Direttrice interna dell' Istituto                | 3 —                                    |
| Maestra                                          | 25                                     |
| Ricovrate nell'Istituto                          | 7 56                                   |
|                                                  | ا-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Totale L.                                        | 31 00                                  |
| (Ca                                              | ntinua)                                |

#### Cronaca dei Comuni

Sacile 14 aprile

La espropriazione dei fundi a sede della I. R. Strada ferrata Veneto-Illicica fu portata del Livenza al Meduna. -Fra paco tempo continuera dal Medana a Casarsa. - A Sacile i lavori progrediscono con grande alacrità, e fra non molto incomincieranno anche a Pordenone.

#### Cose Urbane

Altre volte abbiamo parlato degli Orfanelli di Monsignor Tomadini e li abbiamo raccomandati alla carità degli Udinesi, e in oggi, in cui si presenta un occasione favorevole di giovare a quell'Istituto tanto benemerito, preghismo di nuovo per essi. - Ci vien detto che con Circolare 9 marzo p. p. l'I. R. Delegazione faceva sapere essere deliberato di compensare col 10 per 100 le Ditte che volontariamente soscrissero al Prestito Lombardo-Veneto 1850 e che furono assoggettate a carichi Provinciali per le spese di detto prestito senza averne ottenuto abbuono, come l'ottenne il Commercio. Per tale effetto vennero tutte invitate a legittimarsi per - ottenere l'abbuono presso la R. Commissione Delegatizia comprovendo i pagamenti assunti a rendondo ostensibile la cartella del Monte Lombardo-Veneto. Quelli che hanno già ceduta la cartella, e dovrebbero far pratiche per ricuperarla, e que' generosi che godono del piacere dell'i heneficenza, non potrebbero forse rinunciare a quell'abbuono a favore degli Orfanelli di Monsignor Tomedini? Esompio di tale generosità su già dato, e la Superiorità vedrebbe volentieri quella somma divisa tra gli Istituti di beneficenza. Così pure venimmo a supere che un nomo di fiducia presso la Commissione Provinciale di Udine per l'imposta sulla rendite elargiva quanto avrebbe potuto imborsare per tale suo incarico a beneficio appunto degli Orfanelli del Tomadini. Onore a questi egregi uomini, e pubblica riconoscenza all'ottimo prete che per tenti anni è sostenitore di que' poveretti!

## La Camera Prov. di Commercio ed Industria in Udine Avviso

Rimasto vacante il posto di Segratario presso questa Camera coll' annuo onorario di Austr. L. 2700.

Si rende noto

i. Che resta aperto il concorso all'impiego suddetto da oggi a tutto il 20 maggio p. v. anno corc.

2. Che gli aspiranti dovranno corredare le loro istanze

de' seguenti ricapiti.

a) Fede di nascita, b) Certificato di huona condotta, c) Certificato di sudditanza Austriaca, d) Documenti comprovanti di essere scientificamente colto, ed esperto nelle cose di Commercio ed Industria.

3. Le istanze sarauno prodotte, o direttamente alta Camera, oppure mediante l'Autorità da cui dipendesse il concor-. rente, nel caso che fosse in attualità di pubblico servizio.

Udine li 9 aprile 1853.

Il Presidente P. CARLL

### Per l'inclito imp. reg. Militare si trovano

Grumette verniciate di pelle di vitello per Czako Centurini verniciati 22 Visiere

presso Giuseppe Thaller in Gratz.

L'Alchimista Friulano costa per Udino lire 14 annue antecipate e in moneta sonante, fuori l. 16, semestre e trimestre in proporzione. Ad ogni pagamento l'associato ritirerà una ricevuta a stampa col tímbro della Redazione. — In Udine si ricevono le associazioni in Mercatovecchio presso la Libreria Vendrame. - Lettere o gruppi saranno diretti franchi alla Redazione dell'Alchimista Friulano.